Nous commençons aujourd'hui la lecture du livre de Samuel. Un livre intéressant qui nous parlera des personnages bibliques célèbres : Samuel, Saül, David, Salomon. Nous aurons l'occasion d'approfondir ce que nous savons déjà de ces gens. Nous serons surtout attentifs à déceler l'action de Dieu en eux.

Le Livre de Samuel débute par le récit de Samuel lui-même. Il fut prophète et Juge. Il joua un rôle très important dans l'instauration de la royauté en Israël. Comme tous les grands personnages de la Bible, la naissance de Samuel fut particulière. Il naquit d'Anne, la deuxième femme d'Elkana. Demain, nous verrons plus précisément dans quelles circonstances. Pour l'instant, arrêtons-nous à la situation de cette femme.

Situation peu enviable que la sienne. Elle est stérile. A cette époque, la femme stérile est mise à l'écart et méprisée. Les gens croient qu'une femme stérile est une femme que Dieu repousse. Ne pas pouvoir donner naissance à un enfant, c'est ne pas être bénie de Dieu. Pennina, la première femme, cherche par des paroles blessantes à mettre Anne en colère à cause de sa situation.

L'attitude d'Elkana est pourtant bien différente. Il aime Anne, sa femme, malgré sa stérilité. Elle est même sa préférée. Dieu a aussi une prédilection pour les humiliés. On peut donc penser que quelque chose se prépare. Ce sera l'épisode de demain.

En attendant, nous pouvons réfléchir sur la place que nous faisons à de telle personne dans notre société. Aujourd'hui, après trois mois de vie ensemble, si l'on ne voit rien sur le physique de la femme, la belle famille commence à s'interroger au point de demander à leur fils de faire partir la femme. L'homme se trouve alors dans un dilemme : soit, il la fait partir ; soit, il prend une seconde épouse. Et même cette seconde alternative ne résout pas le problème, car la femme qui procrée rappellera sans cesse à la

première qu'elle est stérile. Finalement, l'amour qui doit être le but premier du mariage est relégué au second plan au détriment des enfants. Nous devons le savoir : les enfants ne sont pas un dû ; les enfants sont des dons de Dieu.

Prions ce matin pour toutes femmes qui connaissent un sort similaire à celui d'Anne, que le Seigneur lui-même leur apporte le réconfort dont elles ont besoin! Prions aussi pour nous-mêmes: l'appel à la conversion qui nous est lancé dans l'Evangile de ce jour est aussi un appel à comprendre que Dieu aime toutes les personnes et que nous devons en conséquence les aimer également au-delà des situations non enviables qui peuvent être les leurs.